# CONCILIUM

Provinciale Tertium Beneventanum,

QUOD

SANCTISSIMUS PATER, AC DOMINUS NOSTER

### BENEDICTUS PAPA XIII.

Antea Fr. VINCENTIUS MARIA Ord. Præd. Card. URSINUS, Archiepiscopus, & Metropolita,

HABUIT

Diebus I. V. & XII. mensis Maji Æræ Christianæ Anno MDCCXXIX.



Ex Typographia Reverendz Camerz Apoftolicz SUPERIORUM FACULTATE.



# BREVE

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI

# BENEDICTI PAPÆ XIII.

Quo Christifidelibus omnibus Mecropolitanum Benevontanum, voel Cushedrales, froe majores Benevontanum Provincia Ecclifias, sempore sum inchastionis, quam celebrationis Terris Provinciatic Concilii, vosificantibus, plenarium Induction, citam per modum Suffragii Purgaorii Animarum applicandum, elargitur.

#### BENEDICTUS PAPA XIII.

Universis Christissidelibus prasentes Literas inspecturis Salutem, & Apostolicam Benedictionem



UM Nos Tertium Concilium Provinciæ Beneventanæ propediem, benedicente Domino, in Metropolitana nostra Ecclessa Beneventana peragere statuerimus, nonminus ex Sacrorum Cano-

hum, & præcipuè Concilii Tridentini, necnon Lateranen. per Nos novissimè celebrati præ-

feripto, quam ut Venerabiles Fratres Archiepiscopos ad id ipsum in suis quoque Provinciis præstandum Nostro exemplo excitemus, agnoscentes cum Beato Jacobo Apostolo, quod omne datum optimum, & omne bonum perfectum. defurfum eft , descendens à Patroluminum , qui ils, qui postulant à se sapientiam, dat omnibus affluenter, quò tam pium, ac necessarium opus majori cum fructu perficere valeamus, & ad augendam Fidelium religionem, & animarum falutem coeleftibus Ecclefiæ Thefauris pia charitate intenti,omnibus utriufque fexus Chriflifidelibus verè poénitentibus, & confessis, ac facra Communione refectis, qui eandem Metropolitanam, ac Cathedrales, & majores dicta Provincia Beneventana Ecclesias, die, qua dictum Concilium inchoabitur, ac omnibus, & fingulis diebus, quibus illud actu celebrabitur, per Nos, seu Ordinarios respective locorum defignandis devote vilitaverint, & ibi pro felici ejusdem Concilii ad Dei gloriam, Ecclesiasticæ disciplinæ conservationem, morum reformationem, & publicam Ecclesiarum præsatæ Provincia Beneventana utilitatem directione, necnon pro Christianorum Principum concordia, hærefum extirpatione, ac Sanctæ Matris Ecclefiæ exaltatione, pias ad Deum preces effuderint, Plenariam, femel tantum per unumquemque Christisidelium hujuscemodi lucritaciendam, omnium peccatorum fuorum Indul-

gentiam, & remissionem, quam etiam Fidelium Desunctorum animabus, quæ Deo in charitate conjunctæ ab hac vita migraverint, per modum fuffragii applicare valeant, mifericorditer in Domino concedimus. Præsentibus post celebrationem dicti Concilii minimè valituris . Volumus autem, ut earumdem præfentium literarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicujus Notarii publici fubscriptis, & figillo Perfonæ in Ecclefiastica Dignitate constitutæ munitis, eadem prorfus fides adhibeatur. quæ adhiberetur ipsis præsentibus, si forent exhibitæ, vel oftenfæ. Datum Romæ apud Sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris die prima Februarii MDCCXXIX. Pontificatus Nostri Anno quinto.

### F. Card. Oliverius.

Gratis pro Deo etiam Scriptura .

# TITULORUM

Tertii Provincialis Concilii Beneventani.

# INDEX ALPHABETICUS

| т:   |
|------|
| Ti-  |
| .17  |
| 10   |
| 1.5  |
| 18   |
| 10.  |
|      |
| 14   |
| _    |
| T:-  |
| Ti-  |
| 16   |
|      |
| 15   |
| -    |
| -    |
|      |
| nan- |
| 13   |
|      |
| 14   |
|      |
| 10   |
|      |

Edictum

Dictum Indictions' Territ bajus Cancilis, Decreation or Decreat I. De inchandes Symbols II. De retioner wiround in Symbols, Ve dits in called production. III. De Ministris Symbols for out of projection on affectable. Vo. De Parsum vocatione. VII. De profifigues Friedic, Ved. Learn's builfinglish debutsum in activity of the distribution of the Continua in the Conti



#### IMPRIMATUR

Si videbitur Reverendissimo Patri Sacri Palatii Apostolici Magistro .

N. Baccarius Episcopus Bojanen. Vicesg.

#### IMPRIMATOR

Fr. Jo: Benedictus Zuannelli Ordinis Prædicatorum Sacri Palatii Apostolici Magister.

CON

# CONSTITUTIONÉS

Tertiæ Synodi Provincialis ·
Beneventanæ.

# BENEDICTUS

PAPA XIII.

Archiepiscopus Beneventanus, & Metropolita, de Conssilo, & assertius Venerabilium, Fratrum Coopiscoporum nosstrum, qui ad Dei gloriam, & bovorem in banc Provincialem Synodum convenerum, bee statuimus, & sancinus.

#### TITULUS PRIMUS

De Summa Trinitate, & Fide Catholica.

Edictum de Christiane Doctrine rudimentis edocendis, in primo nostro Concilio Provinciali evulgatum, innovatur.



N nomine Sanca, & Individua Trinitatis, Patris, & Filli, & Spiritus Sancai. Licet omnem hackenus diligentiam adhibuerint Epifeopi, ut Chriftifdeles, prafertim parvolii, Catholica Doctrina rudimentis im-

buerentur, cum tamen eos parum in re tanti momenti profecisse intellexerit hae Sancia Synodus, ne-B dum

dum ob negligentism Parochorum , fed etiam ex Ministrorum inopia, innovandum censuit, prout presenti Decreta innavat. Edictum in primo nostro Concilio Provinciali jam evulgatum , & in catce harum. Constitutionum apponendum; addens præterea,quod omnes Ecclesiarum Conventualium, seu Receptitiarum Participantes, & Clerici in Minoribus, vel Sa-cris Ordinibus conflituti, ubi opus fuerit i adjutores se præbere debeant Parochis in Parvulorum instructione; quod fi renuerint, Presbyteros remediis opportunis Epifcopi compellant, Clericos verò ad majores Ordines non promoveant, nifi prafinitum ab eisdem Episcopis, seu Ordinariis puerorum numerum in Fidei Christiane initiis erudierint ..

### TITULUS II.

De Constitutionibus.

CAPUT PRIMUM

Pracedentium Conciliorum Provincialium observantia demandatur.

"Um perspicuum sir, legem non prodesse homi-S. Thu a.z. ni, nisi legi obediat (4), frustra superiora Pro-vincialia Concilia celebrata suissent, nisi, qua in ipsis \$.93. arts) . recte, & confiderate fancita funt, implerentur. Idcircà Episcopos omnes in Domino hac Sancta Synodus obtestatur, ut præcedentium Conciliorum Provincialium Decreta ipli potiflimum fervent; cum ficuti dignitate, ita & exemplo cateris praire debeant; & ab aliis etiam, ad quos spectant, curent totis vizibus observari .

De Concilii Provincialis publicatione , observantia , & interpretationis reservatione .

Od in priore notro Coacillo Provincial decrevinus; idem in præfenti repetendum ducinus, ut feilitet infra fer menfes a complera impreficiosi die in fuis Diocerdius Epifcopi docreta publicent: polt tret verò menfes a de reulgatio que a la composita germani fenti explanationes pretantur, quibus flandum erit, quosique in alio Provinciali Concilio quesflones oborta dirimatura.

#### CAPUT III.

Capitulorum , Collegioram , ac Ecclefiarum Conventualium Statuta praferibuntur.

S Alubriter quidem in prime notire Cocollio (\*) Life faction thin; ut Capitula Statutti carentia in fra faction thin; ut Capitula Statutti carentia in fra faction the condition of the condition

(a) Noc ris.

[b] Hec iii.

unus tantum, vel alter impleverit, ne provida hæe decreta amplius negligantur, ut infra duos omninò menses Capitula Cathedralium, Collegiatarum, ac Conventualium Ecclesarum , que ftatutis carent , eadem conficiant, & Episcoporum examini submittant , diffrice pracipimus , & mandamus , sub poena fir fpensionis à Divinis, ipso facto contra primam Diguitatem , & Procuratorem supradictarum Ecclesiazum , Episcopis reservata , qui tamen eos ad sacra nevocare, & absolutionis beneficio donare minime va-

#### leant, nisi reipsa paruerint; alias ipso pariter facto se noverint à Pontificalibus esse suspensos. CAPUTIV.

Participantium numerus in Ecclefits Conventualibus, feu Receptitiis defignetur . Quilitates corumdens ab Episcopis approbentur .

Uamplures audivinus hac in Provincia Receptitias Ecclesias, seu Conventuales extare, in quibus, ob multiplicem Participantium numerum, ad congrua fingulis alimenta præstanda reditus non sufficiunt , maximo cum Ecclesiastici Status dedecore, itaut illud Ifaiz (2) usurpari merito possit : Multiplicasti gentem , sed non magnificasti Letitiam . Huic autem malo mederi, ac confulere cupientes, ftatuimus,& decernimus,ut in prædictis Ecelefiis, infpe-Stis , & attente corum proventibus , & oneribus confideratis, illum tantum Participantium numerum, (h) Cap. Bute juntà Canonicas Sanctiones (b) Episcopi designent, are amplia. fustentari posse, singulis Participantibus annuos saldiefic, tem ducatos quinquaginta addicendo, comprehenis Missarum elcemosynis , quas in ipsis Ecclesiis Recemii 1500., in pritiis celebrari contigerit; quod tamen arbitrio, & pru-

prudentiæ Epifcoporum relinquitur, qui fecundum, Regionis morem, ac fervitii præftandi merita redi-

tuum distributionem edicent.

De eorum verò juribus, qui modò Ecclesiis przdictis sunt adscripti, aut partem jam obtinent, de-

dietis iunt auteripi, aut parten jam outunent, declaramus, nihil omaino innovandum, sed tantum inhibendum esse, ne ullus Ecclesiis ipsis denuò aggregetur, quousque ad præstitutum numerum Participantes devenerint.

Mandamus insuper Episcopis singulis, ut cos

handamus inquer Episcops unguits, at costantum inter Participantes referre current, quorumvitx probitatem, doctrinam, Cantus Gregoriani, ac Sacrorum Rituum peritiam per examen cognovotint, & approbaverint.

#### TITULUS III.

De Temporibus Ordinationum, & qualitate Ordinandorum.

#### CAPUT UNICUM.

Ad Sacros Ordines nemo provehatur, nifi Cantur Gregoriani scientia prastet.

Uonin tan nohlii ell, tamqua utilia recht en nendi diciplina, un qui es camerin, Ecclefation officium Cofficium conque implere non potitico dicium conque implere non potitico di expressionale Decreti imberendo (6). Epifeopis cunciti enimajar, ut milum Sacris Ordinbus initient, qui imparia y utilianus sacris Ordinbus initient, qui esperaliquem Gregoriani Cantus Magiftrum, ab lifdem presidire deputatum, ano fit probatus .

[i] Raban Maur. de iali w.Gericlib.; apria. [o] Bo: iib. ig.\*.

T 1~

#### TITULUS IV.

#### De Officio, & potestate Judicis Delegati

#### CAPUT UNICUM.

Secularium Ecclesiarum ornamenta, a Regularium Seperioribus benedicta suspensadenunciantur.

Unwis in fais, & pro fais tanthu Eclefiii
veftes Sacras, yettemque ad Divina Myfferis
gularium Sapriorers, noamilot stanten audrimus es periorers, noamilot stanten audrimus es facultate abril, & Ecclefirum Seculirium on numentasera, sin Ecclefii familet donari, Senedicers, 1 ariam Ecclefii refittum. Abdum hune, yet vellat Santa Suodus, fiptielletiila, pee Regalates pradition modo benedicta, a Sacris Myfteriis ipfo facto fufperaf faturi, a de clarat.

#### TITULUS V.

De vita, & honestate Clericorum.

CAPUT UNICUM.

Cleri Congregationes hebdomadales pracipiuntur : Qui

Berrimos percipi fructus ex iis Cleri Conventibus, in quibus Sacrorum Rituum, & Moralis Theologiz quaftiones difeutiuntur, nemo profecto ignoignorat. Has propteres Congregationes femel inhebdomada cogendas in qualibet hujus Provincia Civitate, ac Vicaria foranea juffit primum noftrum Provinciale Concilium (4); quam quidem faluberrimam fanctionem præfentis virtute decreti fancta hæc Synodus renovat, ac ulterius declarat, omnes omninò facris initiatos , Canonicos , Parochos , & Confessarios (etiam Regulares, in quorum tamen Conuentibus moralis Theologia lectio non habetur; fi renuerint, ab audiendis Confessionibus suspendendos) fupradictis collationibus inseresse reneri, ac remediis opportunis per Episcopos adigi posse. Hujusmodi verò Coctus in Cathedralis Ecclesia Secretario, vel fi minus hoc fuerit capax, aut humiditate, aliove vitio laboret , in Episcopalis aula Palatii , dummodò magna loči intercapedine a communi Civium habitatione Episcopium non sit seiunstum , convocabuntur.

TITULUS VI.

De Sepulturis ...

CAPUT UNICUM.

Mutua Inter Provinciales Episcopes in extremis obsequia innovantur.

VUM omnes hujus Provincia Epifcopi, qui ad primam , & alteram Provincialem noftram Synodum convenerunt, viam universe carnis ingressi fuerint , ne iis, qui Defunctis successere , ultima, eum tempus advenerit, define pietatis Officia, fancta Synodus mutua illa christiane charitatis obsequia, ad que Pradeceffores fc fe obstringerunt (b) in extremo: (b) T

(b) Total

fitz spiritu pratianda, innovat, & przeipit, eadem proefus suspensionis per annum à Pontifica ibus adversus negligentes conflituta pona.

#### TITULUS VII.

De Religiofis Domibus, ut Epifcope fint fubiecta.

CAPUT UNICUM.

Montium Frumentariorum erection commendantur.

U Tpuperam inopie, qui muto egentis ul'arronum astilic ferris cognutur, levame alquod afferre pofini Epifeopi, qui Patres puperam
dant, Montium Framentariorum infitutionem proponis hac fanch Synodes, quibus profecho silil uniditis afgarave agenerum necelitate: reparandat exprientia compertum eth. Regulas ideireò pro echa
predictorum Montium escellone, è administratione
in Appendict radi anadavit, que in huju Archidiacestis CLX. Montiles administratione fervarur, y acte can modum, quem l'Met repolitans cognoveriat
intuam. Au tipo robattim.

#### TITULUS VIII.

De Consecratione Ecclesiæ, vel Altaris.

#### CAPUT UNICUM.

Ecclesia, de quarum Consecratione dubitatur, iterum sunt dedicanda.

Uod primi nostri Provincialis Concilii constitutione (a) sancitum fuit , ut Cathedrales , Coaventuales, & Parochiales Ecclesia, ad Divini Cultus incrementum, & Christiana plebis utilitatem consecrarentur, exequi nonnulli hujus Provincia Episcopi neglexerunt, eam obtendentes causam, quod de earum inauguratione ambigebatur. Ad futiles hasce excusationes amovendas, ex Sacrornm. Canonum, (6) featentia declaramus, eas Ecclesias, 600 de quarum Confecratione hafitatur, itaut nec feripris authenticis, nec restibus fide dignis ratio eerta. habeatur, utrum fuerint canonice dedicate, fed tantum ex equivocis fignis, ut funt Cruces in parie-tibus, earum Confecratio deduci prætenditur, denuò facris esse ritibus initiandas; quoniam non monstratur iteratum, quod non certis indiciis oftenditur ritè peractum. Nec cuique negotium facessat, quod aliquibus in Ecclesiis, super quarum Confectatione dubitatio habetur, dedicationis officium quotannis celebretur; hujulmodi quippè folemnitates ad corum, que infigniter gesta funt, memoriam custodiendam recoluntur; quod verò etiam num confecrata fint, probare minime valent .

[0] Tit. 14.

(b) Con. Solomanistates 1. des confec. diff. t. Con. Placais de confec. diff. 4.

#### TULUS

De Magistris.

#### CAPUT UNICUM.

Seminariorum conftructio inculcatur . Cum erigi non poffiat , ubi erudiendi fint Clerici , denunciatur . Uam utilis fit, ac necessaria ad puerorum edu-

cationem . & Cleri disciplinam servandam Seminariorum institutio, cum ex Tridentini Concilii Decreto (a), & quotidianis experimentis abundè patent, supervacaneum est bic recensere. Ut prelaudate occumenice Synodi provida mandata. erficerentur, in primo nostro Provinciali Conci-DT Tit. 44. lio (b), veftigiis inharendo alterius Concilii Provincialis Decimia clar.mem.Cardinali Sabello Archiepiscopo anno 1567. celebrati, constitutum fuit, ut pro Seminariorum erectione bonorum Ecclesiasticorum. taxatio conficeretur, juxtà formam ibidem præferiptam, & sicubi,taxatione peracta, Seminario erigendo reditus essent impares, Clerici saltem aliquot, ad rationem fructuum ex præstituta summa percipiendorum, in Seminarium Metropolitanum, aut aliud commodius, vel vicinius instituendi mitterentur. Opus antem hoc adeo pium, ac falubre omiffum, immo neglectum a plerisque huius Provincia Episcopis agnoscentes, ne diutius novis excufationibus protrahatur, Seminaria designanda censemus, in quibus Clerici Dicecefum, Seminariis carentium, bonis moribus, ac disciplinis Ecclesiasticis informari possint, ex supradieta taxatione pro unoquoque alumno ducatos tantum. trigința annuos contribuendo. Statuimus itaque

04F-J- 2- 4s

Pro Diœcesi Montis Marani Seminarium Abel-

Pro Diocefi Guardiz, & Thermularum Seminarium Larinense.

Pro Diœcesi Asculana Seminarium Troje ... Pro Diœcesi Bovinensi Seminarium Ariani . Atque ita deinceps servari volunius , nisi Cleri-

ci ad Metropolitanum Seminarium convenire volucrint, donec in eisdem Dioeccsibus Seminaria, Deo dante, construantur.

#### TITULUS X.

De Ufuris.

CAPUT UNICUM.

Me faneratitia labe contractus inficiantur, Infiructio exhibetur.

A Dufaration praviatem compeferedam, que none, et cum matine, simi ale pater, multorumque animo accupavii, in contradus difigenter coulos intendant Epifopoja, equa facenzatiria la borent patione: Confediarii pariter ulurariorum confecinism in lanternis fercutenut; fodientes anaque parietem (a) abominationes pedinas videbunt, quas ifit facentes. Qual off acciding parelles, fallerules open, qual contractivate qualitativate productivate pro

C 2 DE

#### DECRETUM

De Concilii Conclusione, & dimissione

Hec funt, que Spiritui Sanco, & Nobis vifafunt decernenda Sacro in hoc Concilio, quo ortatum finem confectum complemas. Quocircaipfum, Peo, qui idem cepit, & perfecit, gratias agentes, concludendum, ac dimittendum effe decernimus, & conclutium, ac dimittum del meliamis.

EGO BENEDICTUS Ecclesia Carbolica Epifeopus, & antiquus hujus Provincia Metropolita de consensu, & assensus encerabilium Fratrum Coepiscoperum meorum Desiniens subscripsi.

Ego Frater Adcodarus Ordinis Eremitarum S.P. Augfiini Episcopus S. Severi, & Civitatis confenticus subscrips.

EgoPhilippus Episcopus Arianensus confentiens subscripsi. Ego Dominicus en Cler. Regul. Episcopus Lucerinus consentiens subscripsi.

Fo D. Joannes Pubus Congregationis Montis Virginis Ordinis S. Benedičti Epifcopus Mediana., & Frequentinus confentiens fubficripfi. Ego Salvator Epifcopus Thermularum confentiens fub-

feripfi. Ego Joannes Andreas Episcopus Larinensis consentiens

Ego Dominicus Episcopus Trivicensis censensiens subferiosi.

Ego Franciscus Episcopus Thetesinus consensions subscripsi- Ego Ego Mutius Episcopus S. Agathæ Gotherum confentiens fubscripft .

Ego Dominicus Epifcopus Vulturarienfis d Montis Cor-

vini consentiens subscripsi .

Ego Dominicus Antohius Episcopus Muranus Procupator Specialis Reverendissimi Patris Angeli Maria Porphirii Episcopi Alipharum ejus nomine interfui , & confentiens fubscripfi , & omnia , & fingula in hac San-Ela Synodo Acta, Decreta, edita, & promulgata. ejus , & Eccle fie fue nomine recipio .

Ego Petrus Abundius Episcopus Guardia Alferia com sentiens subsexipsi ,

Ego Philippus Episcopus Targensis Vicarius Generalis Archiepifcopalis , à Sac. Conc. ad Votum decifroum admiffns , confentiens fubfcripfi .

Ego Joannes Episcopus Montis Marani confentiens subferipfi.

Ego Nicolaus Xaverius Episcopus Cyrenensis Procurator specialis Reverendissimi P. Nuntii Baccarii Episcopi Bujanenste, & Sepinenste ejus nomine interful, & consentiens subscrips, & omnia, & singula in hac Sac. Synodo Acta , Decreta , edita , & promulgata... ejus, & Ecclefia fua nomine recipio .

Ego Joannes Petrus Episcopus Trojanus eligenz consentiens fubscripft .

Ego Bernardus Antonius Epifcopus Constantiensis Vice-Metropelitani Capituli Abbatis Oppidi S. Lupi, nullius, confentiens fubscripft . Ego Antonius Episcopus Afculanus, & Herdonen. con-

fentiens fubscripfi . Ego Frater Antonius Ordinis Minorum Conventualium Episcopus Bovinensis consentiens subscripsi .

Ego D.Gallus Gallucius Abbas Generalis Congregationis Montis Virginis Ordinis S. Benedichi , & Ordinarius Jurisdictionis ejusdem Sacri Montis, nullius, Provincie Beneventane eligens confentiens subscripfi.

Ego Franciscus Thesaursrius Colucci Vicarius Generalis, & Ordinarius Terre Alberone pro Sacra Religione Hierosolymisane consentiens subscripts.

In quorum fidem &c.

Ego Nicolaus Xaverius Episcopus Cyrenensis Secretarius subscripsi Sc.

#### IN DEI NOMINE. AMEN.

P Refenti publico Inframento cunctis ubique pateat , & notum fit , qualiter in prima Seffione. Sacri Concilii Provincialis Tertii, habita in Ecclefia Metropolitana, die Dominica prima currentis Maji 1729. de mane post Missam Pontificalem, à Sanchiffimo Patre , & Domino nostro , Domino BENE-DICTO Papa XIII. , antea Fratre VINCENTIO MARIA Ordinis Prædicatorum Cardinali URSINO. Archiepiscopo nostro, ac Metropolita, decantatam, & cateras preces in Pontificali Romano prascriptas, Sermonemque habitum in ambone per Sanctitatem. Suam, fuerunt publicata per Illustrissimum, & Reverendissimum Dominum Nicolaum Xaverium Santamaria Episcopum Cyrenensem, Sacri Concilii supradicti Secretarium, ex altero ambone prima Decreta, videlicet: De inchoanda Synodo: De ratione vivendi in Synodo : De Ministris Synodalibus : De prajudicio non afferendo : De non discedendo : De vocatione Patrum. In fecunda verò Sessione, celebrata die Jovia quinta ejusdem mensis Maji, pariter de mane post Sacrum, Pontificaliter ab Illustrissimo, & Reverendissimo Domino Philippo Tipaldi Episcopo Arianensi persolu-

tum, aliafque preces in codem Pontificali Romano descriptas, & Sermonem habitum in ambone ab II+ lustrissimo, & Reverendissimo Domino Fr. Antonio Lucci Ordinis Minorum S. Francisci Conventualium Episcopo Bovinensi, per supradictum Dominum Secretarium fuit publicatum Decretum De Lectione Decretorum , & Conflitutionum , quod incipit : Bullas multas Pontificias &c., ut videre elt ex actis ejuidem , & fucceffive publicate, & promulgate fuerunt ejufdem Sacri Concilii Provincialis Constitutiones usque ad Titulum III. De atare , & qualitate Ordinandorum\_ inclusive. In tertia verò Sessione habita quoque die Jovis, duodecima ejuídem menfis Maji itidem de mane, perfolutis Milla Pontificali, celebrata ab Illustriffimo . & Reverendissimo Domino Joanne Paolo Torti Congregationis Montis Virginis Ordinis S. Benedicti Episcopo Abellinensi, caterisque precibus statis in.
Fontificali Romano, habitoque etiam Sermone in solito ambone ab Illustrissimo, & Reverendissimo Domino Dominico Maria de Ligueri Clericorum Minorum Episcopo Lucerino, idem Dominus Secretarius profecutus est promulgationem omnium reliquarum Confittutionum ufque ad Titulum X. De Ufuris inclusive. In eadem tertia Sessione, continuata pradicta die duodecima post Vesperas, latum suit Decretum De subseribendo, & omnes, & fingulæ Conftitutiones prædictæ in prasenti Sacro Concilio Provinciali contenta, celebrate, & promulgate, leste, late, & gefte, in noftrum præsentia subscriptæ in Cornu Evangelii Aræ Maximæ fuere à præfaudato Sanctiffinio Domino Nofire BENEDICTO Papa XIII., omnibufque Illufirifimis, & Reverendifimis PP. Coepifcopis, caterisque Pralatis Ordinariis affistentibus, in memorata Sancta Metropolitana Ecclesia,coram Reverendistimo Metropolitano Capitulo , Collegiis, atque Cleris Urbano, & Foranco.

Super quibus omnibus, & fingulis petitum fuit à Nobis Notariis publicis infraferiptis, au unum, vel plura publicum, feù publica conficere, atque, tradere deberemus Infirumentum, vel Infirumenta,

prout opus fuerit, & requiliti erimus.

prosessa de la compara a la coleta Meteophira. As le prafesti di duodeciam menis
Muli 1920, Indichiene feptima, Apofiloici Pontificatus
Sancitatis Suz ano quiene, Benevenani quadragafino quarro, ordinationis verò quinquagelimo quinto, prafenitisa, sadientibus, intelligentibus, veinfpicientibus Venerabilitus Presidenti figurio
Macchia. & Vallippo Rampone Beneventanis, Tedibus ad hec Qecialiter vocatis, habitis, anque roestis.

Quare nos in pramissorum sidem de pradictis emnibus rogati, & requisiti hie subscripsimus, & consuctis signis signavimus.

Ita efi Cerolus The saurorius Pedicinus publicus Apostolica Authoritate Notarius, Protonotarius nuccuparus, ac prassentis Sacri Concilii Notarius de pradistis rogarus, acque erquistus meum Sigillum apposus.

Locus & Signi .

ta est Bartholomau Bibliothecațius Pellegrini publicus Appfolica Authoritate Notarius, Protonotarius nuscupatus , & prasentis Sacri Concilii Notarius de... pradiciis rogatus , atque requistus Sigillum meum appolui .

Locus A Signi.

ELEN-

### ELENCHUS THEOLOGORUM

Pro Caufis, & materili Synodalibus deputatorum.

PAter Joseph Maria Amati Ordinis S. Benedicti Congregationis Caleltinorum Abbas. P. Magister Dominicus Dogana Ordinis Przdicatorum Provincialis.

P. Franciscus Maria Castaldi Ordinis Sancti Augustini Provincialis.

P. Ignatius Tauro Societatis Jesu.
P. Januarius à S. Philippo Nerio Scholarum Piarum Rector.

#### ELENCHUS DECRETALISTARUM

Arolus Maurone U. J. D. Sancta Metropolitana Ecclefic Archipresbyter. Thomas Garzia U. J. D. Vicarius generalis Vulturarientis. Horatius Arminio U. J. D. Cathedralis Abellinentis

Canonicus.

Euplius Cirillo U. J. D. Collegiatz Ecclefix Oppidi
Caflelli Trivicanz Dioceefeos Primicerius.

Ferdinandus Ligaelli U. J. D. Collegiatz Ecclefiz
Foggiz Trojanz Dioceefis Canonicus.

### APPENDICE

#### Al Terzo Concilio Provinciale Beneventano

Dell Anno MDCCXXIX.

I.

#### EDITTO SINODALE

Per facilitare il metodo di ben'infegnare la Dottrina Criftiana in e ecuzione del Concilio Provinciale

Citate nel Tit. L. Cap. I. pag. 9.



ci laetto, che fono casione a figiliuoli, che o norie l'apprendono bene, o almeno indigenhameta, e con difficoltà. Onde per ovviare a quelto difordine di non poco momento habbiamo dimato neceffirio di profestivere in quelto noftro Editto il metodo facile, e citaro, col quale dovrafii in avenuire nella metifima noftra Provincia infegnare la Dottria. Ne-

1. Ne' giorni di festa, stabiliti dal nostro Concilio, il dopo pranzo, oltre al folito fegno della campana della Chiefa, subi to si mandera uno, o due figliuoli de'più diligenti, e divoti, fecondo la grandezza della Parrocchia (ed in loro mancanza il Cherico Parrochiano), che col campanello vadano per le firade dicendo : Padri , e Madri mandate i voftri figliuoli alla Dottrina Criftiana , altrimenti ne renderete fretto

conto a Die.

II. Si eleggeranno due persone adulte delle più zelanti, e caritative, col titolo di Pefcatori, chetenendo le bacchette in mano, vadano con piacevolezza ragunando i Parrocchiani alla Dottrina, a' quali concediamo 20. giorni d'Indulgenza nella confuetaforma della Chiefa, ogni qualvolta faranno questa. opera di pietà, efortando a questo efercizio così santo le persone più nobili , e cospicue de luoghi, acciocche più facilmente s'inducano gli altri ad intervenirvi . Ed in mancanza de' Laici fuppliranno i Cherici, e Preti della Parrocchia, e farà uffizio di questi flessi il fare, che i sigliuoli nel tempo dell'esercizio fliano colla dovuta modeflia, e fenza strepito in-Chiefa.

III. Si divideranno in più Classi secondo il numero, e capacità de' Parrocchiani, che fono obbligati ad intervenire alla Dottrina, facendo, che per ogni Classe siano otto, o dieci al più, distribuiti in modo di circolo, & ad ogni Classe presederà col titolo di Maeftro un Sacerdote, o un Cherico, o altra perfona delle più intendenti , e più pratiche nella Dottrina Cristiana; adoperandoù de' agliuoli medefimi ; col deputare per Muefro quello della Classe Quarta alla-Classe Terza, quello della Terza alla Seconda, e

così delle altre .

IV. Si procuri, che siano le Classi almeno quattro per gli figliuoli, e quattro per le figliuole : nella I. delle quali fi useranon per ficolari principitati, e ringgeri la Dottrian piccola del Bellarmino dal 8. Ser vai Crifficare fino il la dichiarzione del Credo. Nella II. Claffic aldia dichiarzione del Credo. Nella III. Claffic colla dichiarzione del Credo. fino alli Comandamenta di Die. Nella III. dalli Comandamenta di Die. nolla livria Techgeli, e Certinali. Nella IV. dalle Virni Techgeli, e Certinali, Nella IV. dalle Virni Techgeli, e Certinali, fino al fino al fine. Effendori poi moltiplicità di Parrocchiani da. distrutti, fi moltiplicherano le Claffi, fiudividendole, fecnodo il biologno.

V. Si farano tari cartellori , quante fono leclaffi, nel qual i ferirenti (no i lettre majidote). CLASSE PILIMA, CLASSE SECONDA, CLAS-SE TELZA Sec., e diffribati proportionalmente accircito, populare fone in the cartellori accircito, con un forest proportionalmente accircito, con un fone in fueramenta triu que, cie fi dimeranon atti per la tide, e tale Claffe. Ne fi fissrano patfare dei una Claffe di latte fiapriore, facnon que, e circ col patere de Maestri fi faranon be-Claffe infrience sublet cofe, e la rindeguato male

VI. Gil Arcipreti, Pirrochi, Rettori, o Vicarii
Curati rijestivanene dovranoa adifere, driiggere,
e regolare tutte queste difrofizioni. Ed accocciecirciano coi dovvico coline, decore, fruito, pued
circiano coi dovvico coline, decore, o fruito, pued
dana delle finderte C. Infindiando di avere chi lore,
coalquivi, madimantore l'erti cille Chiefe Conventuali, o fisso Ricettirie, ed i Cherici colfitulitnegli Ordini Minari, ed ancoc Stari, coa avufare,
quando i medefinii fisso me ligenti, i loro viccovi,
quando i medefinii fisso me ligenti, i loro viccovi,
quando i medefinii fisso me ligenti, o de finicaziono
Ordini Mageliori; e tacedo la colpa i rovefeeri a
danoo degli Belli Cursti.

VII. G

VII. Gliobbligari ad intervenire alla Dottria. Crilitana francon inachi dalli fette anni fino alli quattoricli, e le femmine dalli fette fino alli dodici, e ci i Padrige le Madri, ed i Padron per gli Servinori, ed Operari, faranno trafcarati in mandarit, dopo la. terta, e quarta monorizone dafiri foro da Parrochi, fano intedenini trafcurati fiotopoli dal proprio Parrocod l'interdetto perfonsie, a shortiro prudere con differente perfonsie, a shortiro producente del adolegoni, foggiaceranno edi alla pena celle altra qua in ancuerne

VIII. Quando vi foifero degli adulti, che non fapefero beas imiter jui pin irringital dia noftra fede, el e cofe pia necellarie a confeguir l'eterna falute; refitio inedefimi aftecti, foto la pesa dell'arractita diffragrifi, edit colori, foto la pesa dell'arractita diffragrifi, edit colori, foto la pesa dell'arractita diffragrifi, edit colori, di di Parrochi, cono a peptifio num. X. depo il Vangelo della loro Meffa Parrocchiale, o della Meffa del Cappellani. Si efortano pertano tutti, santo hatonini, quanto femmine adi interregire alla. Chei nel tempo di quello dericolo della intera Darrian Criffina, con avvectema però, che le donne\_fa, fiparate totalimente dagli humonini, concedendo soziaria il stabilezza a que'che intervezanoo, e 40-a coloro, che infiguerano.

IX. L'efercizió dell'infergarre dovri durattamezza hors, e perció ciáchelmo Parroco dovri provvederfi di un'orològio da polvere per fuo regolamento, e terminata, che frai la mezza hora d'infutuzione, fi porranno i figliuoli di ciafenna Claffeono più in circologno una parteri faccia all'altra, e fa farà per un'altra mezza hora la diffonta, la quale confidera i farte, che un figliuolo intercoghi l'altro, e fallando, fia corretto da' compagni più pratti della modefina Claffe. X. Fi30 X. Finita poi, che farà eziandio la disputa, si farà la Instruzione breve giusta il solito, cantandosi da due per fa re postamente, rispondendo tatti i Parrocchiani; che sono nisseme in Chiefa.

rrocchiani, che fono infieme in Chiefa

2 L'Orazione Domenicale.
3 La Salutazione Angelica.

4 I Precetti del Decalogo. 5 I Precetti della Chiefa.

6 I fette Sagramenti.
7 L'Atto di Contrizione.

XI. Per ultimo fi reciteranno le Litanie della. Beata Vergine collorazione posta in fine della Dottrina del Bellarmino, ficcome si dovranno recitare le folite orazioni, prescritte dal medessimo, eziandio

avanti di cominciare gli e ereizi .

XII. Ed accocche quelle noitre Edito fin note à truit, positionne Patroche, Curti della noitre Provincia, che lo pubblichino tra la Meila Patrochiae e rimit rei dell'utiloro la incevua diquedfo, e di più due volte Pano nella prima Domenica del medi el Gennojo, e nella Domenica del medi el Gennojo, e nella Domenica de Milvi, e gerogni volta; che i Patrochi ne trafferdianno Policrama; o in tutto, oi pure, fanno corretti, e poniti di arbitrio de l'aro Vectori, el diretti gill atti Chercic, e Prei, he della di l'arbitrio de Materio. Eddi prefene afifio nel longhi foliti vaglia, come fe a tutti, el da cidicidenio iode fino perioadmente inimato, e notificato, Dan nella feconda Sefione Sinodale à; el Maggio 1729.

Nicolò Saverio Vescavo di Cirene Segretario del Concelio.

#### EDITTO

Con cui fi publica un Breve di Noftro Signore Papa Clemente XI. in data de 5. Aprile 171,5 diretto all'Eminentifismo Arcivefeovo, per la novizia, che chiede la Santità Sua, fe finafi formati dal Capitoli della Provincia gli Statuti Capitolari, ordinati nel I. Concilio Provinciale del 1693, ed inculcati al II. del 1698.

Citato nel Tit.II. Cap.III. pag.11.

FR. VINCENZO MARIA

Dell'Ordine de' Predicatori per Divina Misericordia Vescovo Portuense, della S.R.C. Card.Orsini, della S.Chieja di Benevento Arcivescovo Metropolita.

Appolloica folleciudine del noltro SS.Padra MT.M.

La Clemente Papa XI., benche occupara cuañoboute.

La Clemente Papa XI., benche occupara cuaño

La Clemente Papa XI., benche occupara cuaño

La Clemente bengindimo di Noftro Signore porterbero

prendere ciempio que delle sitre Diocci, famo flat

esiguiti des Decreti, inturen da la formazione degli

control della softra de la Clemente Control

La Clemente Description de la Clemente Control

La Control

La Clemente Control

La Clemente Control

La Clemente Control

La Control

La Clemente Control

La Control

La Clemente Control

La Control

Ti., che ne inculca la efecuzione. A questo fine di la la follecita provvidenza della Santità Sua spedito il Breve del tenor, che segue.

CLEMENS PAPA XI.

Venerabilis Frater Noster salutem, & Apostolicam Benedictionem.

Nter catera, qua in priori tua Provincia Benevehtane Synodo , Anno MDCLXXXXIII. celebrata, piè non minit , quam falubriter constituta fuerunt, Tit.II. de Constitutionibus Cap.V. fancitum fuiffe animadvertimut , ut Capitula , que Statutit carerent , ne veluti Naves fluctuantes, quovis vento circumferrentur, infra fex Menfes es conderens , & fuis Epifcopis examinanda, aique probanda deferrent; idemque Decretum in altera Previnciali Synodo, quam fubinde, Anao feilices MDCIIG. congisti, Tit.I. de Constitutionibus Cap.IV. Instauratum fuisse perspeximus, Essi autom... minime vereamur, quia pro esimio, ae abunde Nobis explorato zelo tuo , previdi ejufmodi, ac plane neceffarii Decreti execution m firenze postmodum, ac edulo promoveris, quia tamin es de recertiores fieri maxime cupimus, ut exemplum ad alias etiam Provincias, ac Diwcefes , que esdem indigent provisione , manare poffit ; propterea bifce noffrie Literie à Te petimus , ut . an idem Decretum ab omnibut pradicta Provincia Capitulis debita executioni demandatum revera fuerit , diligenter inquiras , ac N bis fignifices : nec interim pratermittar , fi que Capitula illud exequi neglexife compereris, ita urgere, ac inflare, ut ab emnibus, quemadmodum par eft, ad effectum primo quoque tempore. perducatur . Afiduum Divine gratie incrementum , ac Jongam annorum feriem ab eterno Paftorum Principe Tibl , Venerabilis Friter Nofter , enixe precamur , ut

oigilantie tue commissu populos (quod hactenue grogile pressitis) ann tum dictrina vorte insprese; quan he anna querus comple edipere du gest, Tillegue, anna querus comple edipere du gest, Tillegue, di dictione peremanter impertinue. Datum Rome aput dictione peremanter imperitume. Datum Rome aput Sancium Mariem Mahama Discientie V. Aprillis MDCCXV. Pantificatur nostri Anno decimoquiato.

#### I.C. Battellus .

In esecuzione degli Oracoli rettissimi del nostro fupremo Gerarca, ed in esercizio della nostra prontisima ubbidienza, dovuta agli alti comandamenti della Santità Sua, portiamo alla comune notizia di tutti, e di ciascun Capitolo delle Chiese Cattedrali, Collegiate, e Ricettizie della nostra Provincia, il fuddetto Breve Appostolico: ed in vigor del presente nostro Editto ricerchiamo i Capitoli sudetti, perche fra il termine di trenta giorni , dopo la pubblicazione dell'Editto medesimo, debbano, ed ognuno di essi debba far ficuramente pervenire nelle nostre mani, fuggellato, e fottofcritto da' loro Illustrisimi Vescovi, l'attestato, se, in adempimento de' Decreti de' fuddetti due nostri Concilii Provinciali, siansi già formati rispettivamente i proprii Statuti Capitolari; e fe questi fiano stati agli stessi Illustrissimi Vescovi elibiti, e coll'autorità loro Vescovile canonicamente approvati.

Se per avventura poi da aleuni (Il che non crediamo) non fano fant peranche gli accennati Decreti mandati in efecuzione, a all'egniamo a l'ovranominati Capitoli due altri medi di termine: e laflio il quale, e o non rineffa a noi la fede giuridica, come fopra, della ormazione, e da approvagione de precettati Statuti, procederemo fenza altro opportunamente o or imperio contra de contumente; a fainche venguali Canontic contumente contra de contumente; a fainche venguali canontic contra de contumente; a fainche venguali canontic contra de contumente; a fainche venguali canontic contra de contumente contra de contumente contumente contra de contumente contra de contumente contument

con ogni efattezza adempiuta la fanta mente del noftro Appostolico Signore: e Noi non appariamo presto il medesimo neghittosi nell'eseguirla; ordinandoci, che per negozio si importante dobbiamo ita urgere, & inflare, ut ab emnibus, quemadmodum per eft, alla per fine, dopo il corfo di tanti anni, ad effectum.

perducatur.

Intanto, dovendo Noi a suo tempo far la dovuta relazione a Sua Santità, preghiamo nelle Viscere di Cristo, eterno Vescovo, e Pastore delle nostre Aniento, etenio vetevo, e randre abilito ame, gli flessi Monfignori Vescovi nostri Comprovinciali, a voler vigorosamente cooperare colla loro efficacia all'ammirabile zelo, e desiderio pissimo del nostro Santo Padre, il quale anche fra le presenti agitazioni, quasi generali, della Santa Chiefa, ha con cuore veramente paterno avuta cura, e mira fpeciale alla nostra Provincia .

E perche tutto ciò fia noto ad ognuno, nè vi fia chi posta allegare scusa d'ignoranza, vogliamo, che questo nostro Editto fi affigga in luogo patente nelle Sagrestie di ciascuna Chiesa Cattedrale, Collegiata, e Ricettizia della Provincia nostra medesima : e così affisso, vaglia, come se a cadauno de' Capitolari folle stato personalmente intimato , notificato, e prefentato. Benevento dal nostro Arciepiscopio 27. Aprile 1715.

FR. VINCENZO MARIA CARDINALE AR-CIVESCOVO METROPOLITA.

F. A. Arciprete Finy Segretario del Concilio .

## III.

#### REGOLE

Per la erezione, e per lo buon reggimento de' Monti Frumentarj.

Citato nel Tit. VII. Cap. unic. pag. 16.

INTRODUZIONE

A maggior premura del noftro Ufinio Patforale quella è, non la dubbio, che Iddio commisa la Froieta Gerenia, cioè di direccare, e fveilere, ed ninene di editere, e pianter. ¿ Quodi è, che cola informe di editere, e pianter. ¿ Quodi è, che cola nostra deboletza è permello, di ergere i Monti Framentari pelle noftre Città pre elle, e per gli boto Calili, fierando nel Signore, che con quello di direccheria, e viellest di mero s'anoltri Suddiri del direccheria, e viellest di mero s'anoltri Suddiri ogni contratto offaritio, per cui vanno in rovina le di ringgo à 'povert bifognofi. " pianteri una Calili diringgo à 'povert bifognofi."

CAPITOLO PRIMO.

Della Erezione del Monte Frumentario .

Chiamata una Congregazione di Ecclefaffici più, dotti, ed ofperti, e con elli confiderato quanto occorrera fu quell'affare, colla benedizione del Sugnore, ed de Santi Protectori, et geral il Monte Framenta-receptori del controlo del controlo del controlo del del controlo del contro

M. Tin PTL. Resignific 36
opera pia, e luogo pio, alla Vescovile giurisdizione
privativamente soggetto, in modo che sempre, ed in
perpetuo un tal Monte Frumentario sia soggetto, e
subordinato, anzi in tutto, e per tutto sottoposto alla
giuris

#### CAPITOLO II.

dizione vi si possa intromettere .

Del luogo definato per lo Monte Frumentario :

A Ppartenendo all'incremento del Monte la diminuzione delle fipefe, delle quali non è la minore quella del luogo per lo Fondaco, i definierà lafianza nel Palazzo Vescovile, o in altro fito commodo, fopra la porta della quale flanza fi farà porre intagliato uno feudo colla feguente iferizione:

MONS FRUMENTARIUS . . . . . . ERECTUS ANNO DOMINI . . . . .

Nella fuddetta flanza dovrà continuarfi a riporre, e confervare tutto il grano, che fi rifcuoterà, e che fi avrà di limofine per aumento del Monte; comenancora vi fi dovranno confervare i pegni, quando il luogo fia commodo, e ficuro.

#### CAPITOLO III.

De' Minifiri del detto Monte .

DEr buon reggimento di quelta opera di tanta.

Overnstori, e due Depositari ne avranno il peso; e
tutti, e quattro dovranno esfere eletti dal Vescovo
pro tempore.

Nel principio dell'uffizio doveranno dare il

giuramento in mano dello stesso Vescovo, o del fuo Vicario Generale, di esercitare fedelmente la

3 L'uffizio loro durerà per un'anno intero, coniciciando dal primo di Genano per tutto Dicembre ; enel fine dell'anno della loro amminifizzione dovranno dare di ella puntuale, chiaro, e lucido cotto; come anche in ogn'altro tempo, che fati loro ordinato dal Veferow, o da Computtili a quello ella della della della della della della della della marcili, in arbitrio del medellino il confermarcili, in arbitrio del medellino il confermarcili, in arbitrio del medellino il confer-

4 I Minifiri fuddetti ann potranno prender granoper uso loro në direttamente, në indirettamente, në per interpolta persona, e multo meno servirit de pegni, o trasportargli in altro luogo, fotto pena pecuniaria ad arbitrio de Vestoviçad applicatif in compera de grani a benefizio del Monte stesso, ed indistini della seconda per de servicio de la comunica.

#### CAPITOLO IV.

## Dell'Uffizjo de' Governatori .

I Suddetti Ministri saranno due Governatori, e due Depusitari. L'uffizio de' Governatori sarà aver pensiere di

ragunare il grano, che si fa per limosina a benefizio di esso Monte, ed introitarlo al Depositario, con farfene fare la debita ricevuta.

3 Invigilare per la compera, o vendita didetto

3 Invigilare per la compera, o vendita di detto grano ne' tempi opportuni rispettivamente per utile del Monte suddetto.

4 Investire qualche Capitale, e fare ogni altra cosa, che stimeranno opportuna a benefizio del Monte stesso.

s Se

38 e non faranno conofciuti da' Governatori que', che chiedono il grano, dovranno detti Governatori prendere vera, e certa notizia, con fede giuratta da farid da' Signori Parrochi de' luoghi loro foggetti, per vedere, se que', che dimandano il grano, sieno veramente poveri, e famiglie bisognosi.

6 Ne'tempi, ne' quali fi dovrà dare il grano, (come appreflo) doveranno affidere almeno per un' ora la matrina del Mercoledi, e del Sabbato nel luogo deffinato a tale effetto per lo Monte, per commodità de' poveri : e fimilmente faranno nel tempo della refittuzione.

7 Si raguneranno avanti del Vescovo, o del Vieario Generale, sempre, che bisognerà, per trattare qualche materia prosittevole per detro Monte, e regolarmente l'ultimo Lunedi di ciaschedun mese.

### CAPITOLO V.

## Dell'Uffizio de' Depofitarj .

Aranno due i Depofitari di detto Monte, uno del quali avrà penfiere di riconofere i pegni, medefini e, da fiuori i poliziono della quantità del grano, che fi deve dare à chi porta il pegno ; il qual poliziono doverà effer firmato da uno de' Governatori coll'impronto di detto Monte.

a II medefimo primo Depofitario a verè un libro, nel quale in un factita noteri i luome di chi di il pegno colla data del giorso, mefe, ed aimo: la fomma del grano, che ricere, e la deferizione del pegno, che lafia: ed muteres, che fi Grive fipra il medelimo pegno: nella facciata di rincontro registrica la fodirizione del grano, infiemie coll' sumerno; e colla redituzione del pegno, quando però ne abbia avusti a ricertata dal fecondo Depofitario del grano, che la increata dal fecondo del grano che increata dal fecondo del grano che increata dal fecondo del periodo del increata dal fecondo del increata dal fecondo del periodo del increata dal fecondo del periodo del periodo del periodo del increata dal fecondo del increata dal fecondo del increata dal fecondo del periodo del increata dal fecondo del increata dal fecondo del increata dal fecondo del increata dal fecondo increata dal fecondo del increata dal fecondo del increata dal fecondo del increata del in farì in dorso del polizzino medesimo, i quali polizzini si doveranno conservare in silza sino al rendimento de' conti.

3 In caso, che il debitore si trovasse aver perdutori polizada odverti dare i sego, e contrassegui o il polizada odverti dare i sego, e contrassegui de pegno fatto; e non essenti persona seura, o concienta, debba dare la sicurat di restituito striste, quatier, y ademne mandatum, sotto pena del valoreado pegno, il quale doveria apprezzatir sigoromete anche colla manifattura, nel tempo, che si confeguerà.

4 Nel polizzino farà impresso il segno del Monte, con queste parole.

MONS FRUMENT. Adl. del mefe. dell'anno...
Per N. N. grano tumeli....
N.....

DOMINI.... N.N.Governature. N.N.Depositario.

5 Il secondo Depositario de grani terrà la chiave del fondaco, ed avrà la cura di ben conservarlo.

6 Ara finotre un libro, nel quale noterà il nome di quegli, che riceve il grano, colla foman a, egiornata fuccelliramente, a forma di giornale : e poi ne tempo della ricolta noterà nel medefimo libro al luego dell'introito il grano, che riceve da' fiuddetti coll'aumento, e ne fira i revue uti adoró del poliznito, acciocche colla refiturzione di effo potta, chi refiturice il amorti della regionale prima per la collega del prima della regionale prima per la collega della regionale di prima lettino, o polizziano, fottofritto come (opra, confuggello nell'effermit di effo.

7 Per riconoscimento dell'applicazione di ciascheduno, il primo Depositario averà per ora ducati dieci l'anno, e dodici il secondo Depositario infinattanto, che il Monte sarà accresciuto; nel qual qual tempo st dovratino accrescere le medesime provvisioni, secondo che il Vescovo stimerà proporzionato

# CAPITOLOVI. Dell'impressanza del Grano.

I L grano fi dee imprestare a quelle persone, che veramente si trovano in necessità; onde queste porteranno le sitestazioni de' loro Parrochi, quando non sieno conosciute da' Governatori, almeno da due

di effi.
2 I poveri, e le famiglie bilognose della Città
faranno preseriti a que' de' Casali, e de' Castelli
del distretto di essa.

#### CAPITOLO VIL.

#### Del Pegno.

1 Que', che riceveranno il grano, per ficurezza del Monte faranno tenuti lafciare il pegno in poecre del Depofitario il qual pegno vaglia il doppio del valore del grano, che loro s'imprefierà, putche il pegno non fia fuggetto a tarme, o ad altra corruzione.

a Nel cafo, che non fi reflituille il grano ne tempo, che figgingenemo, gi dee emanare Editto dalla Corte Ecclefialtia ad Vabout, e notificare alla cafe de debitori, che quefi fina il termine di giorni otto abbiano a redimere iloro regni, con reflituire il grano imprellato, infonee coll accreficimento dell' apprello; altrimenti fororio detto terminea, fi venderano i medegimi pegni a pubbliga incagno al più efferente a danno de debitori fletti; con registraro nel libri del Monte a rincontro della partita del debito la vendita, e di li prezzo delle robe vendute; a eciocche ricompratone sibbito-li frettanto grano, al valore allora corrente; polla confegnati liberamente al padrone il denajo-che avanzerà dal prezzo ritratto di detto pegno.

Per evitare le fraudi di chi volefie fare fraudolecte acquiilo di qualche pego, determiniamo che non di al pego per mandarfi in giudizio, ne per provarti l'dentità della roba, ne per poterrici per simentare l'ipoteca; o altra azione di creditorealeuno, di modo che niuno polis avervi riagno, o precendenza per qualivoglia titolo, colore, o pretendenza per qualivoglia titolo, colore, o pretendenza.

4. Non vendendofi detti pegai nel termine prefifice per negligenza de Governatori, sieno i medefimi tenuria tutti i danni, edi interefii, che per tal negligenza porranno patirii tanto per la deteriorazione, che potrebbe col teinpo ficcedere ne' pegai, quanto per tenerne il prezzo impedito, e non avvaleriene imajuto di altri hisogoni.

## CAPITOLO VIII.

### Della quantità dell'imprestito.

A Criocche molit poffunc godere del benefate di quello Mone, fi etternuirei la forma da imprettati a chi chetan poreve, ed a chi ficheduna famigia dei Monte. Se quiere quantità del grano, che le del Monte. Se quiere quantità del grano, che comenzo al mederio mo Mone, fi gone el diare ricferer la quantità dell'imprefanza, e è il fondo ririvert ad una fonna, che mo a bifogni tutta perl'imprefanza, tutto il di più "popta Vendere, «»)

## CAPITOLO IX.

#### Del tempa dell'imprestita.

I. L. profilito del grano dovrà fará almano due voite l'anno, a cio nel mede di Dicembre, per fovrenire à bilògnofi in onnor delle Fefte del S. Natale, à cel mête di Marzo in onorse delle Santa Parigue di Monte habbia maggiori saneano, portà feguire l'immorti abbia maggiori saneano, portà feguire l'immorti abbia maggiori saneano, portà feguire l'immorti a di profito della fenenza, e di nu qualche altro mefe; a difportizione de Veferoiri qualche altro mefe; a difportizione de Veferoiri qualche

#### CAPITOLO X.

#### Dell'avanzo a benefizio del Monte .

U.v., che arei nun opdiuto della entità del grano prefitto, faranto teari, ed obblighti ela
no prefitto, faranto teari, ed obblighti ela
Monte, e per efico di fuo Depolitario altertanto grano,
n, quasto importa la fonun del grano imprefitto,
e che fia d'ogni refertte qualità: el in oltre drare al
Monte fiello Tottava parte di più per qualituoglia tamole,, che streanto ricevuto in prefitto, "fale seno
do, che streanto ricevuto in prefitto, "fale seno
de, de streanto ricevuto in prefitto, "fale seno
te, come di midiratore, e midire, ventilaziori, e
famili, se per lo matenimento dei (son Mindilla: elfendo conveniente, ele chi fente il comodo di quefee imprefitanze, abbis parimente i pied dicorticane foptrappiù, anche per ragione del grano datofegila et empi, se quali il prezzo regiarmente pi in

atto di quello, che corre alla nuova ricolta; affinché fenza detrimento alcuno del Monte medefimo fi politi perpetuare il fovrenimento alle accessità de' poveri, e delle faniglie bilognose.

## CAPITOLO XI

atiov nel Del tempo della reflituzione .

I L'giano, che si presser à anno per anno, doverà trovarsi restitutivo al Monte Frumentario, e per esto al sino Depositario per utili i 13, di Agosto di ciaschedun'anno, con riconsegnarsi pegni dati per situetà re da vernendo, che detto grano non s'reslitutica pontualmente, si eseguirà, quanto si e detto nel Cap. Pst. del Pepas.

#### CONCHIUSIONE

Ol christoristi i concorrere ed un'operacoi pis, con dare qualche limonin di grano, per la fina-durisho ; è per lo samento de fiuddetti Monti. Ina.; quanto pis a facel e reple: l'iteritori V'eCroi unano per fè, quanto per gil loro Successiori pio tempore la ficolta; e poetal di aggigience, di diminitre, odi-ficolta; e poetal di aggigience, di diminitre, odi-chiefe e di decidere le difficolta, che portanno chiefe e di decidere le difficolta, che portanno chiefe e di decidere le difficolta, che portanno chiefe e di diminitre di difficolta del detto Monte Frumentatio, facome a dell'apprentano di signore espediente, e convenerole: Dato mella terza sessione sinodale a 12. di Maggio 1739.

Nicolò Saveriò Vescevo di Cirene Segretario del Concilio.

4 IV.

#### I V.

## INSTRUZIONE

Per la buona segola de Contratti .

Citata nel Tir. X. Cap. unic. pag. 19.

L'écudo in nome de Signere congregato il priegranto no Coccilio Provinciale per ripurgite,
quanto ne finit concedin collibrita, ogni nitecioli parte di quella gran Provincia, da coge distributi, et
di quella gran Provincia, da coge distributi, et
abuli, not quali a peco a poco la mifera condizione—
degli Ummin colli Junari del Lemprotimora, e trafortra dana della privata, e publica distribution, ficodegli Ummin colli Junari del Lemprotimora, e traforti foregi ni stafe blomo ripide, e de la molte confeit foregi ni stafe blomo ripide, e de la molte confedio progresi della forta le devue grazie al Dator di
quali bace, coal per lo contrario prova en rivo condodigo pri que d'affordia, che tattività forerono nelle ricologia pri que d'affordia, che tattività forerono
ele ricologia pri quel d'affordia, che tattività forerono
ele ricologia della della della della della
soprate della della della della della
soprate mente il ficciti, o alterno affai fospetti dell'
abonimento di attività.

'Si we per ranso in obbligo fierci tilmo quelloscoránto Coolfoo, giacebo per la Divin mitricardia infieme saccoglici I zelo di tutti i Padri, conjevozatia fertetti o Sicri viocoldi fiembievole catifidi provvedere con tutta la patiorale follectuique ad un stato difocolo, e rilettenodo ferimente, alle pavole dell'Appondo a Timoroca i, vertica, ove dice = Radis sansium naturm di capillaria, quan maidraappetente craverant à file, d'inferiercat fe dutrilum maidri.

Anan

Tano è vero, che allo fipitinale edificio della. Cafa di Dio I alo capidiga pod acei i peggior crollo, fe fa perder la fede, che n'e il foodamento y conde convien, he ogni coda rovini, e ne di rajone conveni, che ogni coda rovini, e ne di rajone de convien, he ogni coda rovini, e ne di rajone batta materiale in tanta, e quius defiger activat, per activati a tanta, e quius defiger activat, per activati a tanta, e quius con i uniu ai di non a vivien forenees, che la cangino i ului ai di nome cangita per lo coflume, e deturpata per le mal foure dottries, che tentano di render facile ciò, che riputato affai difficile dalla Divina Sapienza, di Gena Crillo, che treis na di render facile ciò, che riputato affai difficile dalla Divina Sapienza, di Gena Crillo, cervire inferne a Dio, e di le ri-

Hanno dunque flabilito i Padri dare, per via.

ella prefente Infruzione/fra tanti nicampi guida più ficura a' l'emplici, ed infeme ammonire feriamente rigilundi delle renebre a non fedurgili, spaccindofi più favi de figliundi della luce; che fono i Legniatori, più favi de figliundi della luce; che fono i Legniatori, de deputati dal Sipunore, foctome fato bio i Vefeovi, e que Macfiri della fina dottrina da effi approvati, ra quali van compressi dotti, e prude dario.

Quindi II santo Sinodo ii primo luogo preferive 
A Veferoid vi love impiegare tutta la palera foliccitudino, acciocche le anime, a desiprincipalmente 
commeste, venguno bene, «a la balanza istrate di 
Parochi, e dal Consessioni, e effere i Contratti ustrari 
detestiati, non pur dalle Civili, e Canoniche Leggi, 
ma ben'a noche dalla Divina, così feritta nelle Stere\_p
pgline del vecchio, e nunor Testimeneto, sicome 
impressa nelle menti degli Uomini, scendo ricordamipressa nelle menti degli Uomini, scendo ricordano e si describe si primi rou adpressa pressione 
a 42, Non generalis Festir rou ad grama pressiona, 
ne e frages, nes guamilista diam rem; E quello in.

E . S.Lu-

4

S.Luca al 6. Mutuum date , nibil inde fperantes,aggiuguendo, che il guadagno proveniente dalle niuree più tofto disperdere, che congregare, se congregata col rimanente tofto fi dasperde, e và a male, ficcome lo dimoftra tutto giorno la lagrimevol'esperienza; giacche, se la giusta negoziazione, ove sia profittevole alla Repubblica, non ha peccato, pure il negoziante ne corre un grave rischio, per le fraudi ; che può commettere a danno de' poveri, accennate affai bene dal Profeta Amos cap.8. Audite ber , qui conteritis pauperem , & deficere facitis egenes terre , dicentes,quando transibit mensis, & venundabimus merces , & Subbatum , & aperiemus frumentum , ut imminuamus mensuram, & augeamus ficulum, & supponamus flateras dolofas, & poffideamus in argento egenos , & pauperes pro calcamentis , & quifquilias frumenti vendamus : Cofa, che pur fi fcorge a di noftri in que', che danno a' poveri il peggior grano, e ne vogliono riscuotere il migliore, aggravandolo di molti patti onerofi , ed in tal guifa deworant pauperem in... abscondite .

La diligenza dunque, ed il zelo de' Vescovi, de' Parochi, de' Confesiori sita sempre, e tutta inmoto per dissipare queste locuste dalla Vigna del Sigaore, e dagli sterili Campi de' poveri.

Quindi per dare in tana varietà di cofe una regola generale pronta, e ficura, ordinismo, chetutti que', che fianoo Contratti di grano, di biade, e
di ognaltra forte, debtano prima ben configilirati
col, propio Vefeovo, che, e fiaminata la natura del
Contratto, e le vica circoltare, che lo trendoso, o
lectito, sollectito, post configirati del propio del colora del configilirati
con e terra provato dalla veneranda autorità del
propio Vefeovo.

... lacarichismo per tanto a Coneffori, non men, chea dotti Ecclefathic delle Città, e Terret dique. fla noftra Provincia, a voder infinater a ciricheduno qualta regola regola facenta, a vendo i Vecevo; a dire la propria dottrita, e zefo, miglior comodo il biri, e di toggetti dotti, per ben s'amirare le cole fecondo il diggetti dotti, per ben s'amirare le cole fecondo utura la patterta follocitudine per lo bene fiprituale delle anine aci discommelle, per l'onefto comodo del pubblico, per lo lectio guadagno de 'ricchi, e per Vopportuno faccorto de' poveri :

E (congendo i Vefeovi nan curanza ne Parcchi, ardice ne d'otti Ecclefaffici, e contunacia ne Negozianti, trafcurando la buona pratica di quell'u-paterna ammonistone, e mediciata, adoptino rifigeritivamente tutto il rigore del Steri Canoni, e Bolle Pomificie, ponendo per lo inanza avere quelta detellabile contunuacia, come una prefunzione contro a regozianti, per credergli intullipapati nel grave reato dell'ufura, edi Parochi, e Confefiori, o poco ill'utti d'elle duttirea Canonice, o dati anche lo poco ill'utti d'elle duttirea Canonice, o dati anche lo positi dell'ufura, edi processi e controlle dell'ufura per la processi e controlle dell'ufura, edi processi e controlle dell'ufura, edi processi e controlle dell'ufura, edi processi e controlle dell'ufura per la processi e controlle dell'ufura per la processi e controlle dell'uttire dell'uttire canonicie, o dati anche controlle dell'uttire dell'u

offi nella steffa rete .

Defidre in somma archaemence la Sacrossima Aduanza y con trou il servoce lo implorta da Santo Spirito Paracleto, che oggiuno di questi Provincia, e Opra truti gil Eccelestici findicano di ancia sul provincia, e Opra truti gil Eccelestici findicano di ancia di ancia sul proposito de dedicera informe e e consiglia la carità, sonde i pote a tutti le parde dell'Apposito Giacomo: Religio manda, gil manasaltas supd Demm, gil Pierron, ber est, editare pupillar, di vidano in tribulatione. Per estima della considera della considera di carità, de questi ancia di carità, de questi accidenta di carità, de questi forvana virta è il carattere tutto popoli del Critiliano, e della annorola.

4

legge di Ceiù Crifto, Jegge totta immobilat, ajutta carità e che per fine tutti fippinno, che lo Sjarito Santo nel Proverbji ill'11. dichiara maledetto fra 
la fin gante coliu, che nafconde il frimento ne tempi di Carefhia, per l'Ingorda fiperanza di venderlo 
a miglior prezzo: Diut alfondi frimenta ne tempi di Carefhia, per l'Ingorda fiperanza di venderlo 
a miglior prezzo: Diut alfondi frimenta, muchicettari ny publi; e per lo contrario benedice coloro, 
che fin privinere infeme la giuffinia, e la carità, 
deadolo a prezzo contra l'internationa preservafronte l'acceptanto Confeffo chiama, e di implora, 
a tutti di quelba nofira ampia Provincia. Nella terza
Selione simodale e il 1s. di Maggio N. Nella terza
Selione simodale e il 1s. di Maggio N.

Nicolò Saverio Vefcovo di Circue Segretario del Concilio.

FINIS

# INDEX

#### Titulorum, & Capitum Synodalium Conflitutionum.

TITULUS PRIMUS.
De Summa Trinitate, & Fide Catholica.
CAP. UNIC. Editum de Christiane Doctrine rudiments edecents, in prima nostro Concilio Provincial coulz sum, insevatus.

pagio

T I T. II. De Conflitutionibus.

CAP. I. Pracedantium Conciliorum Provincialium.

observantia demandatur.

CAP. II. De Concilii Provinciasis publicatione, obser-

vantia, & interpretationis reservatione. 11 CAP. III. Capitulorum, Collegiorum, ae Ecclesarum Conventualium Statuta prascribuntur. ibid.

Conventualum Natura preserventur. ibid. CAP. IV. Perticipantium numerus in Ecclefii Convantualibus, seu Receptitiit designetur. Sualitater evrundem ab Episcopis approbentur.

T I T, III.

De Temporibus Ordinationum, & qualitate
Ordinandorum.

CAP. UNIC. Ad Sacros Ordines nemo provebatur, nift Cantus Gregoriani scientia praflet. 13

T I T. IV.

De Officio, & potestate Judicis Delegati.

CAP. UNIC. Secularium Ecclesiarum ornamenta, &
Regularium Superioribus benedictis, suspenda denuntiantus.

191 1527769

De vita, & honestate Clericorus

CAP. UNIC. Cheri Congregationes bebdomadales praeipiunsur: Qui & ubi intereffe tenentur? pag.14

> T I T. V I. Do Sepulturis .

CAP. UNIC. Mutua inter Provinciales Episcopus in extremis absequia innovantur.

TIT. VII.

De Religiolis Domibus, et Episcopo sint subjects.

CAP-UNIC. Montium Framentariorum ereclines commendantur.

16

T I T. VIII.

De Confectatione Ecclefic, vel Altaris.

CAP. UNIC. Ecclefic, de quarum Confectatione dubitatur, iterum funt dedicande.

CAP. UNIC. Seminariorum confirmctio inculcatur.
Cum crigi non poffar, bib crudicadi fint Clerici.
Acnunciaturi turing malogo continui por more la

T I T.

CAP. UNIC. Ne faneratitia labe contractus inficiantur, Infructio exhibetur. 19

Decretum: De Synodi conclusione, & dimissione . 20 Subscriptiones Patrum . ibid. Regitus Actorum . 22

oginus Actorum. 22 lenchus Theologorum pro Causis, & materils Synodalibus deputatorum. 25

Elenebus Decretalistarum . ibic

## INDICE

## Dell'Appendice.

|                            | . I.           |                   |
|----------------------------|----------------|-------------------|
| Editto Sinodale per facili | tare il metodo | di ben'insegnare  |
| la Dottrina Criftiana,     | in efecuzione  | del Cancilio Pro- |
| vinciale.                  |                | pag.26            |
|                            |                |                   |

Editis, con cui fi publica un Brewedi Nofre Signare.
Papa Clemente XI. in data d'e S. Apuile 173 S. diretto
all' Eminatiffima Arcivo (evo Orfini per la unitie,
che chiede la Santis Sauff fainf formati de Capital
delle Provincia fil Statut Capitalis, refinati nel
primo Concilio Provinciale del 1693., ed inculcati
nel (condo del 1698.

Regole per la erezione, e per lo buon reggimento de Monti Frumentori. 35

Infirmzione per la buona regola de' Contratti . 44

See Level TITE

Start of the receipt in the start for the side of the start for the side of the start for the side of the start for the st

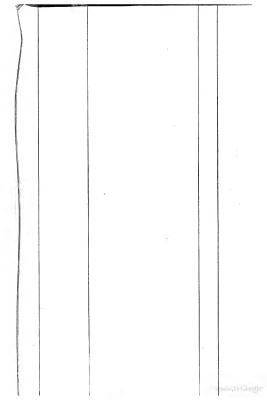

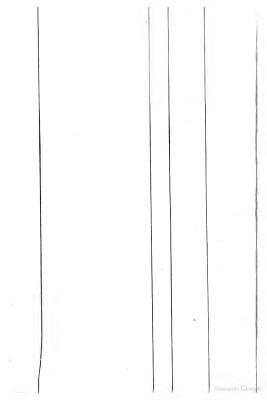